A - ANNO IV - N. 47 - 21 NOVEMBRE 1942 - XXI • SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

Lire 150

CRONACHE DELA GUERRA

AZICNE ERRANEA MEDIERRANEA

ROMBE CONTRO II NEMICO

EDITORE ROMA

ALDO FERRABINO

CIASCUN VOLUME L. 200 + OPERA COMPLETA L. 600

Questa storia segue l'espandersi del dominio Romano: dalla prima forte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valicò insieme il Danubio e l'Eufrate: dunque da Camillo a Traiano. Tale espansione ebbe pause, non ebbe ritorni. Essa fu la realtà di cinque secoli continui. Gollaborarono all'impresa i dittatori e i consoli, i triumviri e i principi. Popoli dianzi nemici od ignoti ricevettero tutti da ultimo una legge sola e comune: "salus publica suprema lex".

L'opera si fonda fedelmente sulla tradizione antica, quella di Livio, Sallustlo. Tacito, Dione e dei minori, ma la interpreta con sentimento nuovo e vivo facendo tesoro dei più sicuri accertamenti scientifici, e - soprattutto - richiamandosi sempre all'eterno presente in cui si fondono antico e moderno, quasi per poetico incanto d'umanità perenne, d'Italicità inesausta.

I. VOLUME: DA CAMILLO A SCIPIONE

(403 a. C. - 201 a. C.)

II. VOLUME: DA SCIPIONE A CESARE

(201 a. C. - 52 a. C.)

III. VOLUME: DA CESARE A TRAIANO (52 a. C. - 117 d. C.)

È IN VENDITA IL PRIMO VOLUME

Tutta l'opera sarà completa entro il primo semestre 1943-XXI

Con questa sua nuova pubblicazione, la Casa editrice Tumminelli inizia una serie di monografie su artisti italiani e stranieri, e su complessi d'opere d'arte (tarste, vetrate, medaglie ecc.). Affidate a ottimi studiosi, superbamente illustrate, queste, monografie, non meno che gli storici e critici d'arte, sono tali da interessare i pittori, scultori, architetti, nonche il nostro migliore artigianato ed ogni persona colta Ogni Quaderno di 24 dense pagine di testo e 56 tavole in rotocalco, del formato cm. 17 x 24, con fodera e rivestimento in cellofane

LIRE QUARANTA

"QUADERNI" PUBBLICATI:

1. RODOLFO PALLUCCHINI . PIAZZETTA 2. EMILIO CECCHI . . . . DONATELLO

3. FRANCESCO ARCANGELI . . . TARSIE

4. LUIGI BIAGI . . .

Imminenti: Elena Toesca: PONTORMO; Virgilio Guzzi: MANCINI; Giulio R. Ansaldi: PIRANESI; Valerio Mariani: ARNOLFO.

Seguiranno: Géza de Françovich: Scultura medievale in legno; Roberto Salvini: Cimabue; Giulia Sinibaldi: Verrocchio; Armando Perri: Bramante; Sergio Ortolani: Tintoretto; Cesare Brandi: Tavolette di Biccherna; Filippo Rossi: Medaglie del Rinascimento; Mary Pittaluga: Paolo Uccello ecc. ecc. ANNO IV - N. 47 - 21 NOVEMBRE 1942 - XX



PUBBLICITÀ Via Manzoni, 14 - Tel. 14.260 ABBONAMENT

talia e Colonie : annuale L. 70 semestrale L. 35 trime Istere : annuale . . L. 130 semestrale L. 70 trime

Fascicoli arretrati L. 2 cadaune

o di maggiori spese di vaglia venare l'importo degli menti o delle copie arretrate sul CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni rele erzamento quando tali indicazioni possono essere contenute nello sy riservato alla causale del versamento nel Bollettino di C/C Postale

Esce ogni sabato in tutto Italia e costa lire 1,50 I manoscritti anche se non pubblicati non si restituisco

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

ARNALDO BOCELLI

Sono in vendita due importanti novità



9. BINO SANMINIATELLI Cervo in Maremma

Un volume di pagine 216 L. 20 Questi nuovi racconti segnano un momento partico-larmente felice nell'arte del Sanministelli: quello del trapasso da un originario bozzettiano di impronta tosca-na a forme narrative più concentrate e veloci, e più ricche di suggestioni, di incanti.

10. MARIO TOBINO La gelosia del marinaio

Un volume di pagine 212 L. 20

Un turco senso della vita libera e marinara; un'ebbrezza di impressioni e di ricordi ch traduce in frecchezza di espressioni e di stile: ecco le doti essenziali di quosto libro, quale il giovane poten si afferna temperamento singolarissimo di narratore.

NELLA STESSA BIBLIOTECA SONO GIÀ APPARSI:

1. BONAVENTURA TECCHI, La vedove timida (raccosti) L. 18
2. FRANCESCO JOVINE Signora Ava (romano), 25
2. FIETRO PAOLO TROMPEDO, Il lestore vegodende, lorgic encel, 30
4. LUIGI BARTOLINI, Il cane, acontente de altri raccosti, 20
5. GIANI STUPARICH, Nette aul perte (raccosti), 20
6. SILVIO D'AMICO, Dramma ancre e profene, 25
7. CARLO LINATI, Aprilante (soste cammini), 20
8. MARIO PRAZ, Machiavelli in Inghitterra ed altri saggi, 35

TUMMINELLI · ROMA, CITTÀ UNIVERSITARIA

I volumi vengono spediti franchi di porto in Italia versando l'importo sul c/c. postale 1/24.910

VIALE UNIVERSITÀ, 38 - ROMA - CITTÀ UNIVERSITARIA



attacco de, nostri aerosiluranti alla formasione navale anglo-americana nei prossi della costa algerina e la reazione contraerea delle navi nemiche (R. G. Luce - Aeronautica)

# LA REAZIONE DELL'ASSE ALLA NUOVA AGGRESSIONE

Le truppe di quell'America che un taliano scopri e la civiltà europea nizió alle leggi morali della morale sonvivenza, sono sbarcate nell'Africa nordoccidentale, contro ogni uorma di diritto internazionale e hanno intrapreso la marcia verso Oriente.

Tutti hanno avvertito immediatamente che la guerra nel Mediterraneo aveva assunto così gigantesche proporzioni, racchiudendo in sè un'immensa portata strategica. Il News Chronicles (11 novembre), presentando la eronaca degli sbarchi stati-unitensi con grandi titoli, scriveva nel suo editoriale: « dal punto li vista strategico le operazioni iniziate aprono la strada a graudi possibilità. E' in giuoco niente di meno uc il controllo del Mediterraneo. Negli ultimi de anni il Mediterraneo occidentale era diventato virtualmente un lago dell'Asse ..

Dai cauto suo il "Times confessava che l'aggressione in Africa del Nord era il frutto di un piano a lungo maturato. Il piano è stato studiato da olire due anni, fin dalla campagna inglese in Etiopia. A giadizio concorde della stampa britannica la situazione per le plutocrazie democratiche era ormai nel Mediterraneo insostenibile, poichè l'Asse « in questi ultimi anni lo controllava completamente».

Dal che risulta inconfutabilmente conc Malta fosse ormai neutralizza, e come gli anglo-americani non potessero procrastinare più oltre il tentativo di recuperare nel Mediterranco una possibilità, ad ogni costo, per le loro strade di comunicazione. L'Asse naturalmente non è stato colto di sprovvista e la sua reazione e stata prouta, imponente, calcolata. Comunicati ufficiali italo-germanici annunciavano nella notte stessa deil'Il che nella giornata truppe germaniche avevano vareato la linea di demagrazione con la Francia non occupato.

L'OCCUPAZIONE DI TERRITORI FRANCESI — UN MESSAGGIO DI HITLER ALLA FRANCIA — IL MEDITERRANEO CENTRO DELLA NUOVA FASE BELLICA SOLIDARIETÀ DEL TRIPARTITO — UNA POLEMICA ISTRUTTIVA — LA FAME IN SIRIA E NEL LIBANO — UN APPELLO DEL GRAN MUFTI



Un nostro sommergibile in partenza da una base atlantica per una lunga cròclera

cupata, cullo scopo di proteggere il territorio francese, in previsione delle progettate operazioni di sbarco 
anglo-americane nella Francia meridionale »; che « in simultaneità con 
il movimento di truppe germaniche, 
truppe italiane erano entrate nel territorio della Francia non occupata, 
avanzando attraverso Nizza verso la 
prestabilita liuga del Rodano »; che 
« contemporaneamente reparti di 
truppe italiane erano sbarcati in 
Corsica ... «

Mentre così le forze armate dell'Asse davano la logica e adeguata risposta all'aggressione anglo-americana del Nord Africa francese, il Führer dirigeva al popolo francese un appello in cui, dopo avere ricordato come la Francia si fosse malauguratamente accodata alla Inghilterra il 3 settembre 1939 nella dichiarazione di guerra lanciata dal Governo britannico alla Germania senza alcuna ragione e senza alcun motivo ;; e come dopo lo sfondamento del fronte franco-inglese, degenerato nella catastrofe e nella fuga degli inglesi da Dunkerque, si fosse stipulato, dietro richiesta della Francia, l'armistizio: enunciava la necessità di adottare-provvedimenti atti a prevenire e scongiurare il conosciuto prossimo attaceo anglo-americano contro la Corsica e contro le coste meridionali della Francia.

In base a tale necessità il Führer annunciava di aver dato ordine al Pesarcito di occupare immediatamente i punti previsti. Dopo di che soggiungeva: « le forze armate tedesche non debbono essere considerate dal popolo francese come nemiche. Esse non hanno l'intenzione di governare sul territorio francese. Esse non hanno che uno scopo: respingere, in accordo con le forze alleate, i tentativi anglo-americani di sbarco. Il Maresciallo Pétain ed il Suo Governo sono interamente liberi e possono con-



sacrarsi al loro dovere responsabile come nel passato. Nulla si oppone ormai ad una realizzazione del loro desiderio formulato anteriormente, cioè di installarsi a Versaglia e di governare di là la Francia. Le truppe germaniche hanno ricevuto l'ordine di pesare con il loro comportamento il meno possibile sul popolo francese, ma il popolo francese non dimentichi che in seguito all'atteggiamento del suo Governo nell'anno 1939 il popolo germanico è stato trascinato in una guerra che è costata a centinaia e migliaia di famiglie, sofferenze e sacrifici profondi ».

Il Popolo d'Italia e ci faceva, intanto, sapere che in data 12 novembre all'alba Hitler aveva consegnato, a Monaco, a Laval perchè lo trasmettesse al Maresciallo Pétain, un suo personale messaggio.

In questo, dopo avere ricordato le circostanze in cui fu a suo tempo concluso l'armistizio, e dopo aver accennato alla iniziata aggressione anglo-americana nell'Africa occidentale e settentrionale, il Führer continuava: « La Germania e l'Italia non possono in nessun modo assistere al fatto che l'accordo di armistizio acquisti uno sviluppo che a lungo andare si rivolga contro i due Stati au menzionati. Osservando attentamente i

novimenti delle formazioni da trasporto anglo-americane, come piure esaminando la serie di notizie ormai inequivocabili, i Governi tedesco e italiano sono stati informati che la prossima meta del nenico è l'invasione anglo-americana della Corsica e della stessa Francia meridionale. Con ciò le premesse e le basi dell'accordo e dell'armistizio vengono a cadere, senza colpa della Germania e dell'Italia ».

Ribadite qui le intenzioni puramente pacifiche con le quali le truppe dell'Asse erano stato costrette dalla nuova situazione a varcare la linea di dennarcazione dell'armistizio fra territorio francese occupato e territorio non occupato, Hitler, nel suo messaggio a Pétain, concludeva col rilevare che era la stessa difesa dell'Europa che le truppe sconfinanti a sasunevano. « La misura adottata contro i fautori di torbidi estranei al Continente, dovrà condurre ad un riavvicinamento dei popoli europei».

Perchè, effettivamente, è una vora aggressione alla autonomia èuropea e alla sopravvivenza della nostra espansione civile nel mondo che gli Stati Uniti d'America tradiscono la volontà di voler oggi effettuare. Come spiegare altrimenti il fatto che contemporaneamente allo sbarco americanò nel Marocco e in Algeria,

truppe americane occupavano in Atlantico le colonie francesi della Guadalupa, della Martinica e della Guiana? Erano forse queste lontane terre sotto la minaccia imminente di una azione dell'Asse è si sarebbe potuto decentemente accampare pecase lo stesso grottesco pretesto mediante il quale Washington ha pensato di giustificare l'invasione dell'Algeria e del Marocco!

Le mire egemoniche degli anglosassoni d'oltre Atlantico sono ogni giorno più palesi e queste mire dopo, aver tentato l'accaparramento di tutto il continente sud-americano, lanciavano ora i loro invadenti tentacoli al di qua delle chiuse di Gibilterra. In pericolo è veramente l'Europa.

E' naturale, pertanto, che il Mediterraneo, ancora una volta, nei gior ni decisivi del destino di tutto il sistema europeo, vada ritrovando i suoi fondamentali significati storici.

L'impresa anglo-americana, la seconda che sia stata tentata con una imponente coalizione di forze, dopo quella, pure mediterranea, della offensiva sul fronte egiziano, se ha come obbiettivo immediato il possibile affrancamento del Mediterra co dal pesante controllo di sbarramento tenuto dall'Italia fin dal primo giorno del suo intervento nella gu. r ra, tende, in un secondo momento, a creare la possibilità di affrontare il piano di un secondo fronte europeo contro l'Italia e la Germania, movendo dalla zona meridionale dell'Europa, ripristimando in pari tempo una libettà di transito da Gibilterra a Suez, necessaria per una più decisiva fase bellica contro l'intero complesso delle forze del Tripartito, Giappone compresso.

Si tratta, riconoscibilmente, di prospettive illusorie. Da parte degli alleati plutocratici si oblitera troppo facilmente che la solidarietà fra le tre Potenze del Tripartito è un fatto reale, attuale, imponente. Londra e Washington hanno voluto e vogliono troppo alla svelta fare assegnamento su un carattere alquanto autonomo della guerra nipponica, che si svolgerebbe simmetricamente quella dell'Asse senza organici collegamenti, capaci di costituire un solo blocco concentrico di combattimento contro le forze anglo-sassoni, e di impegnare queste forze simultaneamente e duramente sui due fronti, l'europeo e l'asiatico. La realtà è ben diversa. Il Giappone sa bene che nè l'Inghilterra nè gli Stati Uniti accettano il principio e la attualità dell'Ordine nuovo, disegnato dalla sua politica nella grande Asia

Orientale. Sa molto bene che nè l'Inghiltera ne gli Stati Uniti accettano il principio di una Grande Potenza Nipponica, posta alfine in grado di avere una sua vita autonoma nel Pacifico e di pesare imponentemente sui mercati economici del mondo. Per questo il Giappone è sempre pronto a battere da per tutto dove sia possibile le forze anglosassoni, coordinando le sue operazioni con quelle dell'Asse e profittando di ogni occasione per tentare le più audaci imprese. Gli anglosassoni pertanto possono essere certi che il Pacifico e l'Oceano Indiano non resteranno in queste settimane temi di riposo, e che il Giappone non mancherà di contribuire, per la sun parte, alla zigantesca e complessa battaglia che ha il suo centro nel Mediterraneo.

Si può credere, del resto, a Londra e a Washington che le successive e multiformi aggressioni delle plutocrazie democratiche, di cui trasparisce sempre più l'aspetto e la finalità accaparratrici e sfruttatrici non siano per acuire quotidianamente il scuso di insofferenza e di ribellione pel mondo:

Al Senato di Washington una ingenua proposta del generale Walter Wanning, di annullare tutta la contabilità della legge daffitti e prestiti ha scatenato le fiere proteste della maggioranza senatoriale, che ha mostrato di indignarsi solo alla prospettiva di simile eventualità. Parecchi senatori, uno dopo l'altro. come il Reynolds, il Ney, il Wheeler, hanno ricordato, con parole grosse, che gli Stati -Uniti concorrono alla guerra non solamente con il loro denaro ma anche con il loro sangue e che il popolo nord africano non intende affatto di essere comunque ginocato in questa questione dei debiti. Parole molto roboanti sono state rivolte contro i debitori degli Statı Uniti, tra cui, non sarà male ricordario, figura in primissima linea l'alleata Inghilterra. Solidali nell'attaccare: tutt'altro che solidati nella distribuzione delle spoglie e nella resa dei conti.

Comunque, i popoli che hanno avuto occasione di fare la conoscenza dei metodi imperialistici della razza anglo sassone non hanno bisogno di ulteriori chiarificazioni per sapere come orientarsi.

Dal vicino Oriente giungono notizie bene edificanti al riguardo.

Quanto le condizioni della Siria del Libano e della Palestina sotto l'amministrazione britannica siano miserevoli è apparso dalle dichiarazioni del Direttore Generale per l'adimentazione per il Libano, Murad, il quale ha fatto sapere al mondo (7 novembre) che nessuna importazione ei effettua più colò da molti mesi, se, si eccettua qualche minimo quantitativo di viveri giunto dall'India per via di terra.

Petrebhe il mondo arabo, al cospetto di simili situazioni, prestare qualunque fede agli appelli captivanti di Roosevelt, che ha affidato alle sue truppe in terra d'Africa il compito e la consegna di stender la mano amichevole all'islam?

In occasione della «Giornata dei Martiri arabi» (Il novembre) la collettività araba e musulmana residente a Roma indiceva una grande adunata ed il Gran Mufti di Gerusa-



un radio-messaggio.

In questo, ricordato come già prima dello scoppio di questa guerra e prima che l'Asse si fosse sollevato con le armi ad affrontare le cupidige anglosassoni e giudaiche, la mazione araba aveva combattuto da sola contro tali forze da oltre 20 ami, in Egitto, nella Palestina, nell'Iraq, nella Siria e in tutte le parti della penisola araba, rivolgendo il suo appello agli islamiti di tutto il mondo, il Gran Mufti esortava: «Vi avverto Arabi, o Musulmani di tutto il mondo, di non lasciarvi inganare dalla propaganda dell'Inghilima

terra, dell'America e dei loro alleati. Attiro la vostra attenzione sul fatto che l'America con la sua invasione dei paesi del Maghreb francese intende fare il loro danno e che dietro l'occupazione del Maghreb per parte dell'America si nasconde la moltiplicazione delle sciagure inflit. te dagli ebrei, sciagure che i Maghrebiti conoscono molto bene, perchè gli ebrei sono stati la causa principale di ogni disgrazia che ha colpito e colpisce il loro paese. O Arabi, questa guerra è il proseguimento della vostra lotta, che si svolge da lunghi anni per realizzare i vostri scopi ».

Al messaggio del Gran Mufti zi direbbe che abbia fatto eco la manifestazione a carattere nazionale in tutto l'Egitto, con cui, il 13 novembre, è stato celebrato il cosidetto giorno della lotta in ricordo del giorno in cui ventiquattro anni or sono il fonattore del Wafd, Saad Zaghlul, si presentò all'alto Commissario inglese al Cairo, per richiedere formalmente in base si principi dell'autodeterminazione dei popoli fallacemente proclamati da Wilson, l'indipendenza dell'Egitto.

Quella richiesta attende ancora di essere soddisfatta, anche dopo la Carta Atlantica.



# **E PRONTA REAZIONE DELL'ASSE**

GLI SBARCHI ANGLO-AMERICANI NELL'AFRICA FRANCESE E LA REAZIONE DELL'ASSE — LE TRUPE ITALIA NE E TEOESCHE NELLA FRANCIA MERIDIONALE, IN CORSICA ED IN TUNISIA — LE GRAVI PER DITE ANGLOSASSONI NEI PORTI ALGERINI — ATTACCHI BOLTOSCEVICHI OVUNQUE RESPINTI IN RUSSIA — NELLE SALOMONE

All'offensiva sul fronte egiziano ed ai bombardamenti aerei sulle città italiane, gli Anglosassoni hanno

tatto seguire gli sbarchi nell'Africa occidentale e settentrionale francese: tre atti di uno stesso dramma, tre fasi di un medesimo piano offensivo, col quale, i nostri avversati si proporrebbero di riacquistare quel predominio del Mediterraneo che da tempo avevano perduto.

All'azione nemica ha corrisposto sa renzione, pronta ed efficace, dell'Asse. La lotta è tuttora in pieno svolgimento, ed è nafurale che sugli aspetti e sviluppi di essa si impon-

ga il massimo riserbo; è lecito, tuttavia, sulla scorta di quanto è stato ufficialmente comunicato, ricostruire sinteticamente, nella loro successione cronologica, gli avvenimenti.

Accennamno già, nello scorso numero, agli sbarchi anglosassoni sulle coste marocchine de algerine, ed ai primi provvedimenti delle Potenze dell'Asse. Forze aeree italiane e tedesche e sommergibili dell'Asse intervenivano sollecitamente al largo della costa dell'Africa settentrionale e dei porti di sbarco, colpendo numerose navi da trasporto e centrando una portaerei; un incrociatore nemico saltava in aria, colpito da siluro, ed un altro veniva, per lo meno gravemente danneggiato.

Nella previsione, quindi, di ulteriori tentativi di sbarco avversari sulla costa meridionale francese ed in Corsica, forze italiane e tedesche varcavano, il giorno 11, la linea di demarcazione fissata dal trattato di armistizio con la Francia, per assumere la protezione del territorio francese non occupato; nel pomorigajo dello stesso giorno, truppe motorizzate italiane entravano a Nizza e procedevano oltre, fino al Rodano. Nella giornata del 12, truppe italiane sbarcavano in Corsica.

Continuavano, frattanto, con rinnovata intensità, gli attacchi contro i convogli nemici nelle acque del Mediterraneo occidentale e la decimazione di essi. Ben 57 navi mercantili venivano colpite da siluri e bombe; di esse 14 colavano a picco, una grossa petrollera andava in fiamme, 7 rimanevano danneggia te in misura tale da doversi ritenere perdute ed altre 35, per 234 mila tonnellate, erano più o meno gravemente avariate. A queste perdite vanno aggiunte quelle in unità da guerra, oltre quelle già accennate, due altri incrociatori e quattro caecia e vedette affondati; una nave da battaglia, 3 portaerei, 14 incrociatori e 7 caecia danneggiati.

Il logoramento subito dall'avversario appare quindi oltremodo considerevole: si tratta di ben 89 unit messe fuori combattimento in sol sette giorni.

Particolarmente audace ed impor tante è stata l'azione condotta d aerosiluranti e bombardieri italiani i quali hanno agito ad ondate sue cessive contro le formazioni naval anglo-americane nella baia di Bou gie, conseguendo risultati cospicui: sono stati, infatti, colpiti con siluro e gravemente danneggiati: un in erociatore tipo Leander, un grosse cacciatorpediniere e due piroscafi, d eui uno di oltre 10.000 tonnellate; un mercantile, carico di munizioni, saltato in aria; due altri piroscafi raggiunti da bombe, sono rimasti incendiati.

All'ultima ora, infine, viene annunciato lo sbarco di truppe italiane e tedesche in Tunisia.







Nell'Africa settentrionale italiana, irattauto, il nemico seguita a premere su largo fronte le truppe dell'Asse che ripiegano verso ovesi. Il comunicato del nostro Quartier Generale delle Forze Armate del giorno 14 ha annunciato che Tobruk, che i reparti italo-germanici avevano già sgomberata, dopo aver distrutto tutti gli impianti di carattere militare, è stata raggiunta dalle colonne avversarie. Queste proseguono, quindi, nell'avanzata, sempre tenacemente contrastate, con aspri combattimenti, dalle truppe del-I'A see.

Assai significativi sono taluni riconoscimenti, da parte degli stessi corrispondenti giornalistici e radiofonici anglo-americani del Cairo, del valore spiegato nel corso dei recenti avvenimenti in Africa settentrionale daile unità italiane, le quali secondo quanto si legge in dette dichiarazioni - non indietreggiarono di un passo nel settore da esse tenunto durante i primi giorni dell'attacco e quando, più a nord, si dovette iniziare il ripiegamento su nuove posizioni, continuarono a mántenere a lungo e fino all'ultimo i propri caposaldi contro i reiterati, violenti attacchi del nemico.

Perfino la famigerata agenzia

Reuter ha dovuto riconoscere che gli Inglesi incontrarono una salda resistenza da parte delle divisioni italiane, e specialmente della divisione paracadutisti « Folgore », la quale, come ha dichiarato un altro corrispondente britannico, « ha resistito al di là di ogni possibile speranza ».

Sul fronte sovietico l'attività onerativa è stata, nel corso dell'ultima settimana, ostacolata da un improvviso e rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche: anche nella zona caucasica la temperatura è discesa a qualche grado sotto zero, e si sono avute delle vere tempeste di neve. Il Volga ed il Don, specie nella parte superiore del loro corso, presentano già notevoli formazioni di ghiaccio; corsi d'acqua minori sono perfettamente gelati.

Tuttavia, in entrambi i settori caucasici, quello occidentale di Tuapse e quello orientale del Terek. le truppe tedesche ed alleate hanno seguitato a guadagnare terreno, respingendo tutti i contrattacchi nemici tendenti a riconquistare le posizioni perqute.

Nella regione del corso superiore del Terek, formazioni di truppe da

montagna germaniche, benchè ostacoiate dal gelo, dalla nebbia, da tormente di neve, hanno potuto stroncare successive resistenze avversarie e conquistare parecchi caposaldi e villaggi ad ovest della strada militare georgiana. Nella regione a nord est di Mosdok, ad esempio, forze tedesche, pur in condizioni meteorologiche particolarmente avverse, impegnavano unità di cavalleria bolscevica, obbligandole a sloggiare dalle posizioni che occupavano. Invano, in aiuto della cavalleria, sopraggiungevano alcuni battaglioni di fanteria, i quali venivano anche essi sbaragliati e travolti, insieme con i cavalieri ormai in rotta, dall'intenso fuoco delle mitragliatrici tedesche e da un impetuoso contrat-

Tuttavia, i bolscevichi uon hanno desistito dalla loro azione, diretta ad allontanare la minaccia tedesca contro il centro di Ordzonichidze, che sorge, com'è noto, là dove la strada militare della Georgia sbocca dalla catena Caucasica. Essi avevano seguitato, negli ultimi giorni, a far affluire forze fresche, che salivano dal Caucaso meridionale oppure giungevano dall'est, dopo aver fatto il giro della costa occidentale del Mar Caspio e della provincia di Grosny, per ferrovia, e si ammassavano nella zona fortificata di Ordzonichidze, evidentemente col proposito di tentare un movimento controffensivo contro i tedeschi, per allargare il respiro attorno alla città ed alle vic di comunicazione che ad essa affluiscono. Quando questo scopo fosse stato raggiunto, il Comando bolscevico avrebbe potuto provvedere, con maggior calma e probabilita di successo, a rinsanguare tutto il fronte Caucasico con le forze ancora disponibili nel mezzogiorno, i cui movimenti sono ora, per la grande vicinanza dei tedeschi alla strada georgiana, troppo strettamente controllati.

E' questa la genesi di un violento attacco lanciato dalle truppe sovietiche, nella giornata del 12, contro le posizioni tedesche. La pressione nemica veniva iniziata da est. ma uon tardava ad estendersi anche a sud, rivelando l'intenzione del nemico di prendere l'organizzazione tedesca entro una morsa. Le posizioni germahiche, però, non cedevano minimamente, e le truppe solidamente resistevano agli attacchi nemici prima, sferrando poi un nudrito contrattacco, che costringeva le unità avversarie a ripiegare. Un certo contingente, anzi, rimaneva isolato ed incapsulato, e contro di esso sono in corso azioni di annientamento.

Anche nella zona di Stalingrado le truppe tedesche, con ripetuti assalti alle linee fortificate nemiche. hanno migliorato le loro posizioni nel quartiere industriale, specialmente lungo il Volga. Tentativi di alleggerimento bolscevichi in direzione della fabbrica : Ottobre rosso : si sono infranti, con perdite molto elevate, sotto il fuoco concentrico delle armi pesanti della fanteria germanica.

L'opera della fanteria, è poi, sempre affiancata e completata dall'aviazione, la quale mantiene sotto la sua vigile e costante azione sia le

posizioni ancora occupate dall'avversario deutro la città, sia le rive e le acque del Volga.

I bolscevichi, infine, hanno tentato un risveglio anche sul fronte finnico, ove hanno lanciato, nella giornata del 12, una serie di attacchi contro il settore centrale del fronte dell'Augus, presi, però, sotto un violentissimo ed aggiustato fuoco di sbarramento, essi hanno subito la perdita di parecchie centinaia di uomini e sono stati, anche qui, costretti a ritirarsi.

Altri attacchi, tentati dalle truppe sovietiche a sud del lago Ilmen, presso Volkov e sul fronte del Don sono stati parimenti ricacciati dalle forze antibolsceviche senza che il nemico, pur subendo ogni volta perdite sensibili, riuscisse ad ottenere alcun vantaggio.

Sempre di una precarietà eccezionale appare la situazione delle forze statunitensi nella regione di Guadalcanar.

Mentre si precisa che finora, dal 7 agosto scorso, data dell'inizio delle operazioni al nuovo, grande successo riportato dai giapponesi il 12 novembre, le forze navali americane hanno subito nelle acque delle isole Salomone la perdita di ben 56 unità, seuza contare le numerosissime altre unità più o meno gravemente danneggiate, - ossia la metà circa della flotta inviata nel Pacifico meridionale - si va facendo ogni giorno più difficile la situazione delle truppe sbarcate a Guadalcanar. Contro di esse, infatti, fin dai primi giorni di questo mese è in corso un'azione offensiva nipponica, dalla parte di terra e di mare, e già, secondo le notizie più attendibili sarebbero state inutilizzate, in gran parte, le fortificuzioni allestite sulla costa settentrionale dell'isola finora occupata dagli Americani.

Perfino in talune informazioni di fonte statunitense si ammette l'e-strema precarietà della situazione delle truppe asserragliate in Guadalcanar, in seguito a quest'ultimo assalto nipponico. In dette notizie, si ammette oure che navi da guerra giapponesi appoggiano l'azione delle truppe attaccanti; ciò che viene, implicitamente, a confermare come la flotta giapponese abbia libertà di movimenti anche nelle acque stesse delle Salomone.

Quanto alla materiale occupazione dell'isola di Guadalcanar da parte americana, essa è ormai ridotta a pochi chilometri di costa: l'aeroporto di Henderson Field, già fulcro della resistenza americana è stato completamente inutilizzato dall'aviazione del Tenno, onde da più parti si prevede che per le forze americane non vi sia altra alternativa che di lasciarsi annientare o arrendersi, dato che un reimbarco di esse appare estremmente difficile.

AMEDEO TOSTI

ippe celeri in marcia sul fronte (R. G. Luce) — NEL SETTOLE AICO: 2) Nestri reparti .n asione



L'aggressione anglo-americana all'Africa settentrionale ha segnato l'inizio di una serie di avvenimenti navali di vaste proporzioni ed ha messo la guerra mondiale per nuove vie. E' ancora presto per dire quali saranno le lontane conseguenze della decisione anglo-sassone su tutto il conflitto mondiale, giacchè questa decisione, se da una parte può impegnare subito più duramente l'Italia, fissa indubbiamente intorno all'Europa e nelle acque europee ingenti forze inglesi e americane e impegna una parte rilevante della industria e della marina mercantile nemica ad alimentare lo sforzo bellico intrapreso a danno di altri settori dove la situazione dell'Inghilterra e degli Stati Uniti non 3i può dire del tutto rassicurante e dove col trascorrere del tempo i nipponici e i tedeschi non mancano di consolidarsi. In sostanza i governi di Londra e di Washington hanno fatto la loro scelta, una scelta che dice da sola tutta l'importanza della guerra dell'Italia e dell'arteria mediterranea, dalla cui riapertura i nostri avversari si ripromettono indubbiamente non solo dei risultati per così dire « locali », cioè limitati al mondo mediterraneo, ma altresi interoceanici e intercontinentali, che li facilitino sopratutto nella risoluzione dei problemi dei rifornimenti alla Unione Sovietica e della lotta contro l'Impero nipponico. Il piano anglo-sassone è insomma costituito da una successione evidentemente assai lunga di mosse concatenate: quella iniziata, e non ancora favorevolmente conclusa, è soltanto la prima di esse.

Lo sbarco anglo-americano è stato, nella sua fase iniziale, una operazione di guerra nella quale peraltro gli aspetti logistici hanno avuto una parte preminente su quelli tattici. Difatti, la fortissima prevalenza sulla forze navali francesi dislocate nei porti della Algeria e del Marocco e la mancanza quasi assoluta di aviazione da parte della difesa, hanno consentito alle navi da guerra e da trasporto anglo-americane di giungere praticamente indisturbate davanti ai prestabiliti punti di sbarco e di iniziare la occupazione delle teste di ponte con scarsa e inefficace reazione da parte francese. Va notato peraltro che le operazioni in Mediterraneo sono state limitate in un primo tempo alla porzione occidentale dell'Algeria, la più lontana dalle basi aeree e navali italiane, per il proposito evidente di evitare

la reazione aero-navale italiana e germanica. D'altra parte in un primo momento, cioè quando i grandi convogli, con la imponente protezione di corazzate, di navi portaerei, di incrociatori e di cacciatorpediniere e di decine di corvette e altre piccole unltà antisommergibili di scorta, hanno varcato lo stretto di Gibilterra e sono penetrati in Mediterraneo diretti a levante. Anche se gli obiettivi della spedizione potevano intuirsi assai difficile sarebbe stato, data la molteplicità dei possibili luoghi di sbarco, opporre un efficace sbarramento di aerei o di sommergibili. Ma nella fase immediatamente successiva, come appresso diremo, precisatesi le zone di sbarco e le zone del traffico nemico, estese le operazioni di sbarco ai

porti dell'Algeria orientale assai più prossimi alle nostre basi di partenza, la reazione dell'Asse è insorta violenta ed efficace tanto dal mare quanto dall'aria.

Il compito degli attaccanti è risultato invece più agevole nel Marocco, perchè la provenienza della spedizione dalla vastità dell'Oceano, senza necessità di transiti attraverso passaggi vigilati, ha reso più sicura e completa la sorpresa e perchè tutta l'operazione ha potuto svolgersi fuori della portata dell'aviazione dell'Asse. Le navi da guerra francesi sembra che si siano battute con valore, ma invano, contro la stragrande preponderanza dei mezzi navali anglo-sassoni.

I due attacchi, quello atlantico al Marocco e quello mediterraneo al-

to sincronismo; concettualmente, però, l'occupazione del Marocco costituisce la premessa e la chiave della occupazione dell'Algeria perchè un corpo di spedizione anglo-sassone distaccato in Algeria rischierebbe di essere preso alle spalle e tagliato fuori dalle sue linee di comunicazione e di rifornimento se altre forze armate estranee ed ostili fossero insediate nel Marocco. Deprecabile al pari dell'aggressione all'Algeria e di tutta la sequela delle violazioni delle consuetudini e norme del diritto internazionale, la occupazione del Marocco è però una imprescindibile necessità nei confronti della spedizione in Algeria, se si guarda agli aspetti puramente geografico-strategici del problema. Assicuratisi dun-



# L'ATTACCO ALL'AFRICA SETTENTRIONA





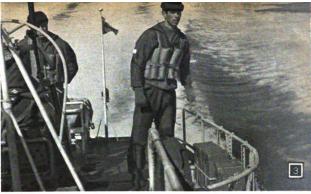

que le spalle, gli attaccanti hanno sviluppato ulteriormente gli sbarchi sulle coste algerine, sulle quali le occupazioni iniziali di Orano, di Arzew e di Algeri sono state completate ed estese agli altri porti più orientali, fra cui Bougie, Philippeville e Bona. Senonchè, quando la effimera, discorde e disordinata resistenza francese ha cominciato a flettere in terraferma, è andata crescendo in intensità la reazione dell'Asse. Questa reazione va considerata nei suoi due aspetti fondamentali: l'aspetto politico-strategico e l'aspetto tattico. Per reazione tattica intendiamo il contrasto combattuto alla estensione verso oriente della occupazione anglo-americana e al regolare svolgimento degli sharchi e dei trasporti nemici. Questa reazio-

ne si è esplicata per mezzo dell'arma subacquea e dell'arma aerea, contro le unità alla fonda e in navigazione. Le perdite inflitte al nemico, rese note dai successivi comunicati ufficiali e riepilogate nel comunicato straordinario del 15 novembre, sono state ingenti in se stesse e per nulla trascurabili anche in confronto alla massa grandiosa delle fermazioni da guerra e del naviglio da trasporto messo in moto dagli anglo-americani. Nondimeno sarebbe ingannevole e perciò pericoloso ottimismo credere che tali perdite possano bastare di per se stesse a fermare gli anglo-americani nello sviluppo dei loro piani. Ma non si devono neppure giudicare vone o di limitata efficacia le azioni degli aerosiluranti e dei sommergibili, fra le

quali particolarmente notevoli sono le temerarie incursioni di due sommergibili italiani nell'interno della rada di Bougie, in acque basse e in difficili condizioni di manovra adonta delle quali essi sono riusciti a silurare e affondare un grosso piroscafo ed un incrociatore inglese della classe Leander. Occorre piuttosto considerare queste azioni nel quadro generale delle reazioni dell'Asse, le quali si completano con le occupazioni della Francia di Vichy e della Corsica e con l'inizio della occupazione della Tunisia. Questo ultimo provvedimento porterà un più diretto e immediato concorso al contrasto combattuto in terra africana cioè ad un urto fra le forze dell'Asse e quelle anglosassoni sul territorio algerino o tunisino. Si tratta quindi di

una mossa che ha un contenuto confroffensivo, oltre a costituire una reazione difensiva dalla intensità e dalla efficacia della quale dipendetanno in forte misura la protezione della Tripolitania da tergo e la conscrvazione di una testa di ponte in Africa settentrionale che, ove possa essere consolidata e stabilizzata, riuscirebbe spostata o occidente di quella che l'Asse possedeva al principio di ottobre, e sarebbe premuta dalle forze nemiche da ambo i lati, ma in compenso risulterebbe più estesa e sopratutto più vicina ai nostri porti meridionali e quindi più accessibile ai nostri trasporti marit-

La occupazione della Corsica e delrimanente del territorio francese costituiscono invece delle reazioni che. almeno per ora, debbono considerarsi unicamente strategiche e difensive. La Corsica completa la barriera delle grandi isole che protegge il litorale italiano sul versante tirrenico; la sua occupazione costituisce inoltre una misura intesa a prevenire sbarchi nemici in questa terra, affacciata al nostro mare interno e cosi vicina alla Penisola. Parimenti, preventiva è la occupazione del litorale mediterraneo francese, i cui: porti, in posizione fiancheggiante rispetto alle rotte che adducono al golfo Ligure, potranno portare un miglioramento nelle condizioni di difesa marittima dei centri della Riviera. La piazzaforte di Tolone è rimasta però nelle mani dei francesi, che hanno assicurato di difenderla con le opere costiere e con le loro residue forze navali.

Alle perdite mediterranee delle flotte mercantili inglese e americana fanno riscontro quelle atlantiche, operate dai sommergibili germanici e italiani, anche esse molto ingenti nel corso delle due ultime settimane.

Corrispondentemente alle occupazioni dei territori francesi nel Nord-Africa, hanno fatto riscontro nel bacino atlantico gli sbarchi americani negli ultimi due territori d'oltremare che erano rimasti sotto la pericolante sovranità francese: le isole di Guadalupa e Martinica (quest'ultima colla importante base di Fort de France) nelle Piccola Antille e la Guiana nell'America meridionale.

### GIUSEPPE CAPUTI

A bordo di una nostra torpediniera (R. G. Lucé) — 2) Una nave nomica centrata dalle bombe dei nostri carej si inabissa lentamente (R. G. Luce) — 3) Su di un "Mass" in crociera di vigilemas (R. G. Luce)

# FRANCESE E LE OPERAZIONI NAVALI





vest delle coste sarde in rotta di fitorno alla base. E' da notare che gli attacchi del giorno 16 si produssero in pieno giorno e la reazione della eaccia avversaria contro i nostri-fu scarsa.

Numerose altre unità da guerra e mercantili furono centrate da dombardieri tedeschi, che in duelli contro la caccia nemica riuscirono ad abbattere un Hurricane.

Il giorno 11 nostri aerosiluranti. ritornati all'attacco del naviglio nemico sempre nella baia di Algeri, riuscirono a piazzare i siluri contro una portaerei e due piroscafi di grosso tonnellaggio, mentre bombardieri tedeschi colpirono con bombe di grosso calibro un'altra portaerai. un incrociatore ed una grossa nave mercantile

Frattanto altre navi in moto nelle acque di Bougie erano attaccate con i seguenti risultati: due trasporti per complessive 16.000 tonnellate veniva-

# NEI CIELI D'ALGERIA

Nelle vicende che hanno preceduto versario cercò di emettere nebbia ed accompagnato lo sbarco di trup- artificiale, ma lo stendimento delle pe americane nell'Africa mediterra- cortine nebbiogene avvenne quando nea francese, l'aviazione è stata conemiche, fin da quando esse lasciaroac gli ormeggi di Gibilterra per modo che dalle segnalazioni dei nostri ricognitori sono nate tutte le contromisure che furono adottate in

nella notte del giorno 8. Durante tutta la giornata furono intensificate le ricognizioni allo scopo di assodare l'entità delle navi nemiche e di precisare le varie località di sbarco, onde predisporre a ragion veduta le azioni offensive.

Le prime ingursioni vennero esegnite dai nostri aerosiluranti e da bombardieri tedeschi nella notte sul giorno 9 dalla baja di Algeri, Lungo la rotta di andata e durante l'attarco i velivoli dovettero agire in difficilissime condizioni di tempo, perché violenti temporali imperversavano su tutto il settore algerino. I nostri velivoli attaccarono il numeroso naviglio mercantile e da guerra, in parte con rotta proveniente da terra verso l'avamporto di Algeri, dove si trovavano aumerosi piroscafi alla fonda, in parte con rotta proveniente dal mare aperto colitro navi da guerra ferme al largo.

Il lancio dei siluti delle singole formazioni venne eseguito a scarsa distanza dai bersagli e contemporaneamente, con risultati oltremodo lusinghieri.

Furono colpiti due incrociatori, uno dei quali poco dopo colava a picco, numerosi piroscafi ed altre unità minori, che si trovavano impegnate nelle delicate operazioni di sbarco di nomini e di mezzi. Quando si senti- dagli arei attaccanti, quando si rono scoppiare i primi siluri, l'av- trovavano a 160 chilômetri a sud-o-

i siluratori si trovavano ormai in stantemente a contatto con le navi piena fase d'attacco, sicchè esso riusci praticamente inefficace.

Nella rotta di scampo alcuni appa recchi dovettero addirittura scavalcare le navi, ed un velivolo che siturò da 700 metri un incrociatore, to sorvolò poi sfiorandone le alberature Gli sbarchi, com'è noto, avvennero e mitragliandone la coperta, prima ancora che il siluro scoppiasse contro la flancata nemica.

> Mentre a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche gli attacchi subirono un certo ratlentamento durante la giornata del 9, essi lipresero con accresciuta vigoria la sera del giorno 16, sempre nella rada di Algeri, Una prima pattugha, individuato un incrociatore nel mezzo della rada, moveva al suo attacco, piazzando tre siluri nella fiancata della nave che, spaccata letteralmente in due, s'inabissava,

> Un'altra pattuglia quasi contemporancamente attaccava un secondo inciociatore ed un piroscafo da 15.000 tonnellate; it primo venne colpito al centro ed il secondo, colpito anch'esso, fu illuminato a giorno da violente esplosioni e fu visto dai capi equipaggio durante la rotta di scampo. appopparsi, sicché esso è da ritenersi affondata

> Mentre avveniva ciò nella baia di Algeri, nel retroterra una formazione di bombardieri raggiungeva l'acroporto di Casa Bianca. Dopo aver fatto un giro su di esso per individuarae bene i vari obbiettivi, procedette al lancio di bombe dirompenti ed incendiarie, che provocarono grandi danni agli impianti aeroportuali e vasti incendi, visibili ancora



no affondati e 12 grandi navi mer- vistato fortemente sbandato. Nei lo stesso specchio d'acqua erano colcacciatorpediniere.

Durante le operazioni che portarono all'occupazione della Corsica e della fascia costiera della Francia continentale, i nostri aerei si prodigarono nella scorta dei convogli diretti verso le coste corse e nella minuziosa perlustrazione del mare, per scoprire eventuali movimenti navali avversari subacquei o di superficie.

l'attività esplorativa in tutto il bacino occidentale mediterraneo, sebbene fosse duramente contrastata dalla reazione della caccia nemica. Un nostro ricognitore, nel sorvolare una formazione di unità sottili av- parte al combattimento, che doveva versarie fu colpito ad un motore: nonostante ciò, l'equipaggio continuò a svolgere la sua missione, comuni-

cantili gravemente danneggiate; nel- combattimenti con la caccia veniva abbattuto un Curtiss P. 40. Le conpiti un incrociatore pesante e due dizioni atmosferiche che accompagnarono quest'attacco erano pessime e l'avversario aveva steso anche cortine nebbiogene, che però il forte vento riusciva a disperdere.

Da quest'azione non faceva ritorno il Maggiore Buscaglia, che consaerava così col suo saerificio una luminosa attività bellica, che si sintetizza, tra l'altro, in 100.000 tonnellate di naviglio affondato al nemico Nella giornata del 12 intensa fu nelle sue trentuno azioni di siluramento. A bordo del velivolo di Buscaglia trovavasi un aviere scelto fotografo che, nonostante fosse stato ferito in un'azione precedente, chiese ed ottenne di prendere ancora essere l'ultimo anche per questa eroica figura di specializzato.

Mentre l'apparecchio di Buscaglia candone i risultati al suo Comando si disponeva all'attacco, venne col-

pito dalla raffica di un caccia, che provoco a bordo un principio d'incendio. In quelle gravi condizioni Buscaglia prosegui la sua rotta di attacco e col velivolo in flamme lanciò il suo siluro contro un grosso piroscafo carico di munizioni, saltato per aria, come abbiamo riferito, e scomparve quindi alla vista dei gre-

Prima del tramonto quattro nuove ondate di aerosiluranti appartenenti ad altro Gruppo si susseguivano nell'attacco delle unità nemiche; un siluro colpiva un piroscafo di oltre 10.660 tonnellate, un altro provocava vaste flammate su un secondo piroscafo ed infine un terzo faceva sbandare fortemente un incrociatore del tipo « Leader »

Altri danni furono causati al nemico nelle giornate successive e. come è detto nel Bollettino straordinario n. 904, ten 89 unità nemiche da guerra o mercantili risultarono distrutte o danneggiate a tutto il giorno 13 dalle forze aeree e navali dell'Asse nelle acque d'Algeria.

A queste perdite va aggiunta quella di un grosso C. T., colato a pieco nel Mediterraneo orientale, da aerei dell'Egeo.

In tutta questa intensa attività offensiva contro le forze navali ed aeree nemiche i ricognitori, i bombardieri e gli aerosiluranti dell'Asso hanno reso assai tormentata la vita alle forze avversarie sbarcate. Le operazioni continuano.

### VINCENZO LIOY

 Nostri caccia in volo (R. G. Luce) —
 Bombardieri sugli obiettivi di Malta fra gli scoppi della reazione contraerea (da una rivista inglese) — 3) in ricoe: l'esservatore segue i mi che si svolgono nelle retro (R. G. Luce) — 4) In una b ul fronte russo: riforni caccia (R. G. Luce)



CONTRASSEGNI

SUGLI AEREI DELLE NAZIONI

BELLIGERANTI

GERMANIA

ITALIA



e veniva quindi attaccato da un caceia, che feriva l'osservatore. Pure in quelle condizioni di menomata efficienza, l'aereo seguitò a difendersi con accanimento ed abilità, costringendo il caccia nemico a desistere dall'attacco.

Vari attacchi di bombardieri e di aerosiluranti vennero eseguiti contro le attrezzature portusli di Bougie contro piroscafi in porto ed alla fonda o in movimento al largo. Da due piroscali che si trovavano sotto scarico si alzarono presto vasti incendi, mentre altri furono prodotti sulle banchine rigurgitanti di materiale d'ogni genere e sui magazzini.

Nel pomeriggio due gruppi di nerosiluranti, che hanno al proprio attivo una lunga serie di vittoriose azioni, attaccarono in ondate successive il naviglio addensato nella baia. Aerei del Gruppo del Maggiore Carlo Emanuele Buscaglia, benehê contrastati duramente durante e do po l'attacco da un rilevante numero di caccia, riuscirono a lanciare regolarmente i loro siluri, uno dei quali, quello del maggiore Buscaglia, eolpi un piroscafo earieo di munizioni, che saltava in aria con spaventosa detonazione. La stessa formazione colpiva anche un grosso C.T., che successivamente veniva av-



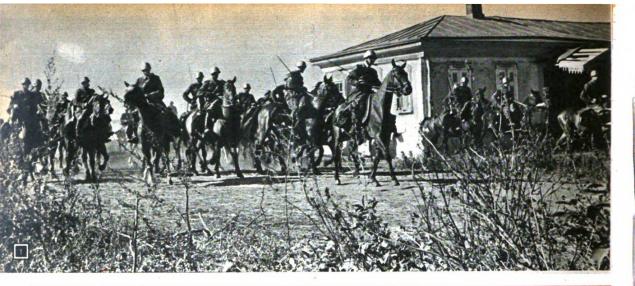

## PSICOLOGIA DEL COMBATITENTE

E' nella battaglia, più che in ogni altra manifestazione della vita, che si ha la rivelazione completa della psicologia umana, ed in ciò sono d'accordo innumerevoli ricercatori di quanto si verifica nella psiche di un individuo nei momenti più critici sul campo di battaglia.

I primi osservatori dello stato psicologico delle truppe sono i buoni comandanti. Cesare racconta che una sera, durante la guerra gallica, ebbe sentore di un'improvvisa defezione di spiriti nel suo esercito. Soldati veterani, di provato coraggio, sembravano suggestionati da un vago timore, come se un misterioso pericolo incombesse sulla loro sorte. Molti durante la notte fecero testamento; un presagio di morte si diffondeva negli animi. Cesare intui ciò che accadeva e soprattutto ciò che sareba pottu accadere. Ordino che i cavalli fossero allontanati dall'accampamento in modo che un'idea improvvisa di fuga non potesse tradursi in atto. Poi, con molta semplicità, parlò ai suoi soldati presentando la battaglia che aveva intenzione di dare il giorno seguente come una del-

le più facili da combattersi contro truppe che, secondo le informazioni ricevute, erano depresse e rassegnate alla sconfitta. La battaglia, che in realtà venne combattuta contro nemici agguerriti, superiori in numero, e decisi ad ottenere la vittoria a qualunque costo, ebbe esito rapido e vittorioso. Un abile discorso e poche ore di riposo eran bastati a provocare una salutare reazione.

A Waterloo le truppe scelte francesi, eroiche e meravigliose a mezzogiorno, furono prese dal panico più irragionevôle al tramonto e si shandarono senza alcuna capacità di reazione contro i prussiani che incalzavano in un inseguimento sempre più rapido.

### STUDI E TEORIE

- Gli innumerevoli studi sull'argomento tendono a dimostrare:
- Le psicosi di guerra propriamente dette sono molto rare;
- Nella loro forma classica tali psicosi si manifestano generalmente negli individui predisposti;
- Sono le psicosi traumatiche che la guerra può creare con una certa frequenza.

Gli specialisti francesi L. Hout e P. Voivenel, esprimono l'opinione che il contributo offerto dalla prima guerra mondiale alla psichiatria si e rivelato principalmente all'esame delle sindromi nervose, seuza lesioni apparenti, e della sindrome cominozionale con i suoi sintomi caratteristici, la quale è accompagnata da lesioni miliari, da alterazioni psichiche, chimiche e citologiche e da ripercussioni nelle glandole e negli umori.

Si sono manifestate inoltre perturbazioni palchiche speciali, dipendenti dall'accumularsi di piecole emozioni, quali la nevrastenia delle trincee, l'angoscia di guerra e particolari forme di malinconia. Fenomeni rapidi, piuttosto, e passeggeri che scompsiono dopo un periodo di rinoso.

Più importanti sono invece gli effetti di un'emozione violenta sulla psiche del combattente e le conseguenze pratiche, per cui risulterebbe dimostrato che l'uomo non è una macchina che si possa caricare a volontà, e che lo spirito offensivo, da considerare come un'esuberanza di energia, deve essere lentamente riaccumulato dopo il consumo. Momenti di inerzia dunque non debbono essere considerati, in determinate condizioni, come volontaria ri-lassatezza o noncuranza, ma bensi



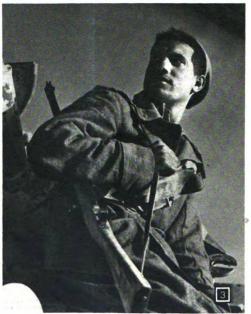

come risultato di vere condizioni patologiche.

La teoria del ('rile ammette che ogni eccitazione fisica o psichica provocherebbe la perdita d'una parte dell'energia potenziale immagazzinata nelle cellule nervose. Secondo una legge formulnta dal Darwin, dallo Spencer c dal Wundt (« L'eccitazione non è nulla, l'energia di riserva disponibile è tutto ») si ende o considerare il sistema nervoso come un accumulatore di energia, per cui si spiega la grande sproporzione che vi è tra l'effetto e la carica, tra il lavoro compiuto e l'eccitazione che lo ha determinato.

Il Dumas afferma che l'energia si scarica nell'emozione e l'eccessivo dispendio produce l'esaurimento, nella tristezza come nella gioia. Secondo il Sollier la scarica nervosa si traduce sia in movimenti tipici d'espressione, che sono i gesti automatici delle grandi emozioni, sia in contrazioni di gruppi muscolari, sia in una scossa che mette in moto centri sensori, viscerali, vasomotori, psichici. In ultima analisi afferma il

perare felicemente l'ineluttabile cimento, 1 gesti automatici del fumatore, di chi lustra il fucile freneticamente, di chi passeggia a lungo su e giù, rivelano questo stato di carica. Il senso del dovere, l'ideale, prevalgouo contro eventuali abbattimenti nell'individuo che ha ricevuto una forte educazione. A un certo punto la carica è completa. Bisognerebbe allora che l'azione fosse immediata. Non v'è nulla di più pericoloso che l'attesa snervante, l'ansia prolungata. Il comandante avvezzo allo studio di questi stadi psicologici ha cura, in quei momenti, di non lasciare in ozio gli uomini. Occorre intrattenerli con qualunque mezzo, sia con la parola, sia con il movimento ove ne esista possibilità.

Sopravvengono le cause esterne: esplosioni, cannonate, odor di polvere che, come tutti sanno, producono spesso uno stato di ebbrezza favorevole allo siancio. Appena si accende la fornace della battaglia, l'alto grado di tensione nervosa che comandava la scarica irrompe con prepotenza. La scarica può avvenire



con effetti di coraggio o di paura. Si entra dunque nella battaglia in uno stato di sollievo, di esaltazione, per cui non si avvertono ne

dolori nè ferite al primo momento. E' una crisi nervosa della massa, che sminnisce ogni contrasto, ogni pericolo, ed anima il gesto che dà la morte. La preparazione degli spiriti, precedente alla guerra, culmina in quei momenti, con l'eroismo collettivo. L'eroismo individuale è pur sempre un atto cosciente e ra-

gionato di cui son capaci gli indi-

vidui più forti. Subito dopo la battaglia, il forziere d'energie è scaricato. L'individuo si méraviglia di ciò che ha fatto, non si riconosce più. Un desiderio irresistibile di riposo s'impadronisce di lui. È quel riposo è necessario per iniziare il nuovo ciclo di carica.

DETECTOR

1) Nostri reporti di ceveller, in caione sul fronte orientale (R. G. Luce) — COMPAGNI D'ARMI: 2) Il Commadente di compagnia prime tenente Martia inistia un contrattacco per eliminare la infiltratione soviettea a nard di Orei (R. D. V.).—3) Un nostro soldato proteta canchi-eqii all'azione (R. G. Luce)—4) Un natro anticarro in azione contro messi corazzat, sul fronte orientale (R. G. Luce-Contardi).—5) Rifernimento di munisioni di messi corazzat germanici sulle prime bolise del Caucase (R. D. V.).—40 Solonne di carri cassa (R. D. V.).—50 Solonne di carri calle artiglierie puntone su Statlagrade della artiglierie puntone su Statlagrade (R. D. V.).



Ribot, la possibilità dello sforzo è dunque una qualità naturale dei centri nervosi, qualità che si accresce con l'educazione.

### CONCLUSIONI

I suddetti studiosi ritengono in accordo come sia facile dimostrare, in primo luogo, che immediatamen te prima dell'assalto l'energia potenziale nervo-cerebrale si mette in tensione, con aumento di pressione energetica. Durante il combattimento l'energia si scarica nell'azione (è il fenomeno che il Dupuytren chianna: emorragia della sensibilità). Infine segue l'esaurimento nervoso.

Effettivamente accade così. Nel periodo che precede la battaglia l'individuo può paragonarsi a un accumulatore sotto carica. E' una carica particolare: alle immagini della vita comune in periodo di riposo o normale si sovrappongono in primo piano la visione di ciò che dovrà accadere, sia pure in forma disordinata e il pensiero della morte. Interviene la ragione, spesso chiamata con violenza a presiedere il tumulto di idee e di immagini, che costringe la mente a formulare un piano d'azione individuale per ottenere il massimo rendimento allo scopo di su-



## DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUERRA

3072. BOLLETTINO N. 895.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 7 novembre:

La lotta è proseguita ieri nella regio-ne a oriente di Marsa Matruh: contrat-tacchi di elementi dell'Asse hanno in-fetto perdite alle colonne corazzate ne-

niche.

In ripelute azioni notturne gli acroporti di Malta sono stati hombardati da nostre formazioni.

Velivoli britannici hanno compiuto questa notte una incursione su Genova; risultano particolarmente colpiti i quarticri centro orientali della città nei quali sono stati causati danni sensibili; le vittime fipora accertate fra la popolazione civici assommano a 20 morti con ferriti. Il contegno della popolazione ei stato molto disciplinato. Almeno due hombardieri nemici sono stati abbattuti in fiamme.

### 3073. BOLLETTINO N. 896.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 8 novembre:

Nella giornata di ieri rilevanti forze corazzate nemiche hanno esercitato for-te pressione nella zona di Marsa Ma-truk dove si è a lungo duramente com-

L'aviazione dell'Asse è intervenuta nella battaglia attaccanilo, in continua-te azioni, le colonne motorizzate e le li-nee di rifornimento avversarie

nee di rifornimento avversarie.
Una riuova incursione su Genova è stata effettuata la notte seorsa da formazioni aeree che, hanno hombardato, su più ondate, la città e il porto. I danni sono ingenti: non ancora accertato in unmero delle vittinie.
Velivoli, britannici hanno pure sganciato, senza conseguenze, alcune hombe nella periferia di Milano, Savona e Cagliari.

3074. BOLLETTINO N. 897.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 9 novembre:

Reparti blindati nemici hanno tentato Reparti blindati nemici hanno tentato invano di ostacolare i movimenti delle truppe dell'Asse in ripiegamento lungo la fascia costiera del deserio egiziano. Un gruppo che era rimasto circondato è riuscito, dopo 3 giorni di combattimenti, a raggiungere il grosso delle forze italo-germaniche.

Formazioni asses il citto dell'accompanio delle forze italo-germaniche.

sorze itato-germaniche.
Formazioni acree italiane e tedesche hanno efficacemente appoggiato l'azione terrestre e vigorosamente contrastato la attività dell'aviazione avversaria: 2 ve-livoli britannici venivano abbattuti da nostri cacciatori.

A seguito del bombardamento della notte fra sabato e domenica, sono stati accertati tra la popolazione di Genova 23 morti e 88 feriti: nella stessa incur-sione il nomico ha sicuramente perduto apparecchi.

apparecent.
Un acree avversario è precipitato in
flamme nel territorio di Cammarata (Agrigento); dei componenti l'equipaggio
2 sono deceduti el il terzo è stato cat-

Il grosso convoglio anglo-americano operante sulle coste algerine è stato attaccato dall'aviazione e dai somorgibili dell'Asse. Varie unità da guerra sono state colpite: un incrociatore sicuramente affondato, vari piroscafi risultano admiti tano colpiti.

3075. LE PERDITE ITALIANE NEL MESE DI OTTOBRE.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-

Le perdite verificatesi nel mese di ottobre e quelle non comprese in pre-cedenti elenchi, per le quali sono per-venuti sino al 31 ottobre u s. i docu-menti prescritti o le segnalazioni nominative, sono:

ESERCITO E M.V.S.N.:
- EGITTO:

Caduti 560; feriti 447; dispersi 317,

- RUSSIA (13ª lista):

Caduti 277: feriti 692: dispersi 103.

BALCANIA:

Caduti 388; feriti 466; dispersi 168.

AERONAUTICA:

Caduti 70; feriti 44; dispersi 39.

Gli elenchi dei Caduti sone pubblicati in un supplemento stranctinario odier-no del giornale - Le Forze Armate . Ai gloriosi combattenti e alle loro fa-miglie va la commossa, imperitura gra-titudine della Patria.

3076. BOLLETTINO N. 898.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 10 novembre:

In Egitto la pressione avversaria sul-le unità italo-germaniche, che stanno effettuando un nuovo schieramento, è stata contenuta nel corso di aspri, com-battimenti: in duelli nerei 5 apparecchi britannici venivano abbattuti da 'cac-ciatori tedeschi, ciatori tedeschi.

Sono proseguiti con successo, nel Me-diterraneo occidentale, gli attacchi del-l'Aviazione dell'Asse contro le forze navali anglo-americane.

Questa nugue americane.

Questa notte velivoli nemici hanno
lanciato hombe dirompenti ed incendiarie nei dintorni di Cagliari causando
alcuni danni all'abitato di Uta: sono
segnalati un morto e sei feriti.

MARINA: Caduti 56; feriti 118; dispersi 246.

va catturato.

Un velivolo nemico tipo Spitfire è stato abbattuto dalla nostra caccia ed

stato abbattuto dalla nostra caccia en è precipitato in fiamme presso l'Isola Sapientsa al sud di Navarrino. Aerei britannici hanno compiuto la notte scorsa una nuova incursione nella regione periferica di Cagliari causan-do qualche danno e ferendo alcuni civili.

3078. COMUNICATO SULL'ENTRATA DELLE TRUPPE ITALIANE NEL-LA FRANCIA NON OCCUPATA.

In simultaneità col movimento di truppe germaniche, unità di truppe ita-liane sono entrate nella mattina dell'Il novembre nel territorio della Francia non occupata.

3077. BOLLETTINO N. 899.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-male comunica in data 11 novembre:

Sul fronte egiziano sono continuati i preordinati movimenti delle truppe ita iiane e germaniche che in favorevoli scontri hanno distrutto una diecina di

scontri hanno distrutto una diecina di mezzi blindati.

L'aviazione dell'Asse ha avolto inten-sa attività ed abbattuto 4 velivoli bri tanniel. Nel periodo compreso fra il 5 e il 19 novembre, in base anche a se-gnalazioni tardivamente pervenute. l'ar-ma aerea nemica ha in totale perluto, in combattimenti avvenuti nel ctelo dell'Africa Settentrionale, 27 appa-recchi.

recchi.

recchi.

recchi.

in a condotto rinnovati attacchi conno condotto rinnovati attacchi conno condotto rinnovati attacchi conno condotto rinnovati attacchi conno commazioni navuli anglo-americane nelle acque algerine; un incrociane nelle acque algerine; un incrociane nelle acque algerine; un incrocianor angulunto e squarciato da
tre siluri è rapidamente colato a piccoun altro è stato danneggiato; un piroscafo di 15,000 tonnellate, pure colpito
è stato visto abandare dè da ritenersi
affondato. Numerose altre unità da
querra e mercantili risultano centrate
dagli aviatori tedeschi che in duelli con
Hurricane

Una nostra formazione ha attaccato e

Una nostra formazione ha attaccato e

Hurricane .

Una nostra formazione ha attaccato e bombardato con grande successo l'aeroporto di Algeri sul quale sono divampati vasti incendi.

Nel pomeriggio di ieri un velivolo nemico, raggiunto dal tiro contraeso, si incendiava nel cielo di Augusta e precipitava nel pressi della penisola di Magnisi; uno dei componenti dell'equipaggio lanciatosi col paracadute veniva entirato.

3080. BOLLETTINO N. 901. Il Quartier Generale delle Porze Armate comunica in data 13 novembre:

ni due nostr fatto ritorno

3079. BOLLETTINO N. 900.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-male comunica in data 12 novembre:

Per difendere la costa della Francia meridionale da tentativi di sharco an-glo-americani, ieri le truppe della 4\* Armata hanno initiato ii movimento nella Francia non occupata e direpas-sata Nizza, hanno raggiunto il Kodano.

sata Nizza, nano raggiunto il Rodano. Conterno della popolazione calmo. Nello stesso tempo reparti motocoraz-zati, dopo aver ell'ettuato due contem-poranei sbarchi a nord ed a sud della Corsica, procedevano all'occupazione del-

Corriero procedevano all'occupazione dell'inola procedevano all'occupazione dell'inola procedevano all'occupazione.

In del Corsica massima calma da priche del Corsica massima calma da priche del Corsica massima calma da priche del Corsica del Cors

gnitore, in duello con due cacciatori, ne abbatteva uno.

Nel Mediterraneo orientale un grosso cacciatorpediniere britannico veniva centrato da nostri aerosiluranti e vi-sto in procinto di affondare. Azioni notturne di bombardamento sono state condotte contro gli aeroporti di Maita.

Dalle operazioni degli ultimi due gior-

nostri apparecchi non hanno

mate comunica in dala 13 novembre:

In Francia ed in Corsica proseguono i preordinati movimenti delle nostre truppe. Il Capo della flotta franceae del Mediterraneo e il Comandante
in Capo della Difesa costiera di Tolo
ne lianno solennemente dichiarato che
difenderanno le navi da guerra francesi e la fortezza marittima di Tolone
contro ogni attacco delle potenze anglosassoni. Il Fuehrer e il Duce hanno perciò dato ordine che la regione della
fortezza di Tolone non sia occupata
dalle truppe italo-germaniche.

In Marmarica le unità blindate bri-

tortexa di Tolone non sia occupata diale truppe italo-germaniche.

In Marmarica le unità blindate britanniche banno rinnovato poderosi attacchi: sulle colonne nemiche l'arma acrea è intervenuta con ripetute azioni di mitragliamento e di spezzonamento.

Aerosiluranti e bombardieri italiani hanno agito ad ondate successive contro le formazioni navali anglo-americane nella haia di Bougie, conseguendo nuovi risultati: sono stati colpiti con siluro e gravemente danneggiati un incrociatore tipo "Leander", un grosso cacciatorpediniere e due piroscafi di cui uno di oltre 18,000 tonnellate: un mercantile carico di munisioni, centrato, e saltato in aria; due altri piroscafi, raggiunti da bombe, s'incendiav'uno, per motevoli distruzioni venivano per controli di la superio del ministrati per la suo gioriose grupo some mell'azione il suo gioriose grupo some per sono con la nuova vittoria triona le 100,000 tonnellate di naviglio nontro colta a picco, non faceva rittorio nontro colta o picco, non faceva rittorio nontro colta o picco, non faceva rittorio nila base. Due altri nostri velivoli non sono cientrati; un aeree permanici hanno con-

Reparti aerei germanici hanno con-Reparti aerei germanici hanno condotto riusciti attacchi contro le navi
avversarie nelle acque algerine affondando una nave trasporto al 10.000 connellate, centrando due incrodiatori e trecacciatorpediniere, danneggiando numerose altre unità mercantili in alcuno
delle quali si verificavano esplosioni.
Un nostro sommergibile partecipante
alle operazioni sulle coste dell'Africa
Settentrionale francese e comandato dal
Tenente di vascello Pasquale Gigli ha
affondato in un solo attacco due mercantili nemici per complessive 25.006
tonnellate.

cantili nemici per complessive 20.000.

Nelle recenti incursioni sulla Sardegna il nemico — come da sua stessa confessione — ha perduto 19 apparecchi da bombardamento. Molti rottami sono stati rintracciati al largo delle coste. Un nostro sommergibile ha abbattuto a cannonate un quadrimotore nemico.

Ecco i nomi dei capi-equipaggi degli serosiluranti che, nelle giornate del 10 e 11 novembre, hanno affondato unità nemiche:

nemiche:
Magg. Massimiliano Erasi; capitano
Guido Focacci; ten. Ugo Gusmano; ten
Giuseppe Cimicchi; ten. Lino Meschiari; tenente Guglielmo Michelotti; tenente Silvio Cella.

# **BANCA** COMMERCIALE ITALIANA

CAPITALE L. 700.000.000 INTERAMENTE VERSATO RISERVA LIRE 170.000.000





SU DI UNA TORPEDINIERA: varie immagini della vita di bordo: 1) Accesta nonte — 2) Pronti al pesse — 3) Manovre ai proiettori (R

### CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

SABATO 7 - Situazione militare.

SABATO 7 — Situazione militure.
Sul fronte orientale combattimenti a
nord di Tuapse, ad est di Alagir e a
sud del Lago Ilmen. Attacchi aerei germanici alle sorgenti della Dwina e del
Volga e su un aerodromo a nord di
Mosca. In Egitto duri combattimenti
fra Marsa Matruk e El-Alamein. In occidente incursioni aeree britanniche
sulla Gernania nord-occidentale e sui
territori occupati. Nel Pacifico aerei
nipponici bombardano le basi della
Nuova Caledonia e delle Nuove Ebridi.

DOMENICA 8 - Avvenimenti politici e diplomatici.

A Monaco di Baviera il Fuehrer pronunzia, in occasione del XIX annuale della riscossa nazionalsocialista, un importante discorso politico.

Situazione militare.

In Algeria e sulle coste atlanticue del In Algeria e sulle coste atlanticue del Marocco francese sharcano truppe nord-americane, attaccando Casabianca, Algeri e Orano. In Egitto combattimenti nel settore di Marsa Matruk, Sul fronte orientale continuano i combattimenti in varii settori. In Decidente incursione aerea ingiese sulla Germania nord-occidentale e sulla zona occupata.

### LUNEDI 9 - Situazione militare.

Ad Algeri una tregua d'armi locale conclusa. Continuano i combattimenti ad Orano e Casabianca, fra truppe francesi di Vichy e truppe nord-ameri-cane. Aerei e sommergibili dell'Asse attaccano il convoglio anglo-americano

attaccano il convogiio angio-americano sulle coste algerine.

In Egitto continua la lotta nolla regione di Marsa Martuk. Sul fronte orientale combattimenti nel settore di Tuapse, ad est di Alagir e sul basso Don. In occidente incursieni nemiche sulla costa della Manica. Nell'Attantico 103 mila tonnellate di naviglio neuvine affondere. mico affondate.

MARTEDI' 10 - Avvenimenti politici e diplomatici.

A Londra il Primo Ministro Chur-chill pronunzia un discorso alla Came-rae dei Comuni.

Il Governo di Vichy rompe le rela-zioni diplomatiche con gli Stati Uniti.
Il Marcsciallo Pétain assume il coman-do delle lorze armate, L'Ammiraglio Darlan si trova ad Algeri.

Situazione militare.

In Algeria violenti combattimenti so-no in corso ad Orano. L'avanzata ame-ricana su Casablanca e arrestata. Nel Caucaso prosegue l'avanzata germani-ca. In Occidente attacco aereo inglese ca. In Occuente attacco acces ingrese sulla Germania settentrionale e nord-occidentale. Bombardamento germanico di Dover e di Folkestone. Nel Pacifico un'accanita battaglia si svolge a Gua-

MERCOLEDI' 11 — Avvenimenti poli-tici e diplomatici.

In Italia si celebra il genetliaco del

Sovrano:
A Londra, Re Giorgio pronuncia il discorso inaugurale alla nuova sessione

Situazione militare.

Siluzzione militare.

Truppe italiane e tedesche entrano nella Francia non occupata. Il Fuehrer rivolge un appello alla popolazione francese. Truppe italiane sbarcano in Corsica. Truppe americane sbarcano sulla Martinica, sulla Guadalupa e sulla Gayana francese. In Egitto proseguono i movimenti delle truppe italotedesche. Sul fronte orientale nella zona del Terek posizioni sovietiche smantellate. Attività aerea e di pattuglie negli altri settori. In occidente, attacco a un convoglio britannico al large delle coste orientali inglesi. Incursioni aeree inglesi sui territori occupati.

GIOVEDI' 12 - Avvenimenti politici e diplomatici.

A Vichy Pètain presiede il Consiglio dei Ministri. Informazioni anglo-ameri-cano tendono a far credere che l'Am-niraglio Darlan avrebbe dato l'ordine li cesare la lotta in Africa Setten-

trionale. In Tunisia la popolazione è tranquilla.

Situazione militare.

Stituzione micitare.

Nella Francia non occupata le truppe italiane giungono al Rodano. In Egitto le truppe italo-telesche combationo sul confine libico-egiziano. Sul fronte orientale combattimenti ad Alagir. Tuapse, Stalingrado e sul Don.

VENERDI' 13 - Situazione militare

VENERDI 13. — Situazione militore. In Francia e in Corsica proseguono i movimenti delle truppe italiane e tedesche. Sommergibili ed aerei italiani e tedeschi attaccano le navi anglo-americane nella baia di Algeri. Numerose navi affondate. In Marmarica le forze britanniche rinnovano poderosi attacchi. Sul fronte orientale attacchi soviettei respinit nel Caucaso e a sud di Stalingrado. Nel Pacifico un incrociatore attachi saliano affondato nelle acque delle laole Salonone. Combattimenti nella Nuova Guinea.

Direttore responsabile: Renato Caniglia

Tumminelli Istituto Romano di Arti Grafiche
Roma - Città Universitaria

### ABBONATI!

Provvedete in tempo utile al rinnovo dell'abbonamento usando il nostro C/C Postale N.1/24910. Tutte le indicazioni possono essere contenute sul detto Bollettino o sul Modulo di Vaglia Postale. Scrivete ben chiaro oltre al Vostro nome e cognome e indirizzo la parola:

RINNOVO



### Gli uomini sono scettici ....

ma quale uomo saprebbe resistere ad un ma quale uomo saprebbe resistere ad un volto fresco e curato, e ad una bocce che sorride con denii belli e bianchi? Sono i denii curati col Chlorodont che lo altireno. In pocte ampo, il Chlorodont potta ridonare enche ai vostri denii la loro neturale bellezze, grazie alle-sua polenza detersiva che opere energicamente polenza detersiva che opere energicamente que de la curato de la contrata de la curata con contrata contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata con contrata contrata con contrata con contrata cont nettezza e di accuratezza che soltanto il Chlorodont può dere alla vostra bocca.

### pasta dentifricia Chlorodont

sviluppa ossigeno

